# on the state of th

ORGANO DELLA DEMOCRAZIA FRIULANA Si pubblica il Martedi, Giovedi ed il Sabato

Anno Il Num 66.

Abbonamenti | Un anno . L. 12.— Un semestre - 6.— Un N. separato C. 5 — arr. C. 10 I manoscritti non si restituiscono. — Il Giornale si vende all'Edicola in piazza V. E. — Le inserzioni si ricevono presso l'Ufficio d'Amministr. Direzione ed Amministrazione U D I N E Via Savergnana N. 13.

28 Loglio 1883

hir a communal

THE COUNTY IS NO

#### SOMMARIO POLITICO.

Udine, 27 luglio.

La questione delle Convenzioni ferroviarie occupa tuttora la Camera francese. Gli è da quasi otto giorni che si discute e forse do-mani si verra alla votazione. Non mancarono gli scandali. Le accuse del deputato Laisant lanciate ai suoi colleghi nella Republique radicale, benchè trattato con isprezzante silenzio dalla Camera, pure hanno vivamente impressionato il pubblico. Il ministero, assicurasi, s'è accaparrato una maggioranza favorevole tra i deputati, però esso ha tutto a temere in Senato, ove sembra sia diggià dal Say, preparato il naufragio delle Convenzioni suddette. Noi non siamo in grado di conoscere da qual parte stieno torto o ragione, magiudicando così ad occhio a croca stimiamo che dicando così ad occhio e croce, stimiamo che non sieno del tutto a condannarsi coloro, i quali in una faccenda cotanto seria, e per la quale v'è questione di nientemeno che 5 mi-liardi di aggravio per il debito pubblico della Francia, sospettano che l'affarismo ci abbia deutro il suo bravo zampino. In verità, i signori banchieri saranno le più oneste peri signori banchieri saranno ie più oneste persone del mondo, ma essi non possono e non debbono vedere altro che denari da guadagnare, in qualunque siasi modo, là dove ci metton le mani; e, pur troppo, la è deplorabil cosa che oggimai un paese non possa fare i propri interessi senza il loro intervento. troppo, è l'aristocrazia del danaro quella che oggi domina il mondo e, voglia o non voglia, quest'aristocrazia non ha altri principii, altri sentimenti, altre tradizioni ali'infuori di quelle del guadagno. E ci moverebbe al riso, ove non ci stringesse il cuore uno sconfortante brivido, il sentir questa gente parlar di patria, di interessi nazionali, di benessare sociale. di benessere sociale.

E da noi pure la convenzioni ferroviarie minacciano di risollevare, quandochessia, certi scandali, sul genere di quelli suscitati altre volte per altri affari. Anche in Italia i

APPENDICE

15

## L'AMANTE DI LISA

(Scene villereccie).

IX.

E il medico gli aveva detto nuovamente che se c'era qualcheduno che potesse salvare sua figlia, quello era Gigi; che dasse retta a lui, che era vecchio; che distacciasse ogni sentimento di rappresaglia od astio verso di esso; che innanzi tutto pensasse alla salvezza di Lisa, il di cui male andava peggiorando di ora in ora; e nel dirgli ciò, il buon dottore si animava e con logica stringente cercava persuaderlo, strappargli una promessa, alla quale, era certo, non avrebbe di poi mancato. Ma — strano invero! — padron' Antonio

Ma — strano invero! — padron' Antonio teneva ancora duro, non dicendo no ben si, no ben no. È a credersi che l'insistente battere e ribattere del vecchio dottore su quel tasto che al suo orecchio parea suonasse male, lo lasciasse tutto indeciso e col sospetto che potesse agire per un secondo fine? E quale? Pure, pensando ciò, padron'Antonio era ingiusto, e quasi quasi si potrebbe dir crudele. Eppure gli si strazziava tanto l'animo allo spettacolo doloroso che offriva la Lisa nella lotta col male! E si che sebbene la giovanetta al fato suo si rassegnasse con ammi-

banchieri tenteranno, pare, di far il proprio interesse cogl'interessi del paese: e v'ha, pur troppo, nel governo stesso, qualcano che sarebbe, dicesi, molto interessato a che le convenzioni del 1877 venissero dal Parlamento approvate. Speriamo che ciò non avvenga. Speriamo che non sia possibile in Italia l'accaparramento d'una maggioranza, in favore di certi progetti, come Laisant, nella Republique radicale, affermò siasi fatto in Francia.

#### DALLA CAPITALE

(Nostra corrispondenza particolare)

Roma, 25 luglio.

(C. M.) I tre segretari generali che furono a Stradella a prestar giuramento nel delubro del Mago, hamo già preso possesso del loro ufficio e adesso si attende il Mago medemo a Roma che viene dices i per provvedere i segretari generali ai Ministeri della marina e degli estari. Povero vecchio egli si mostra in questi giorni pieno di buona volontà, vorrebbe far dimenticare le passate maracchelle, dimostrare, se la dimostrazione fosse possibile, che il trasformismo ha salvato la patria, che i radicali sono tanti codini messi a confronto di Sella e Minghetti e rende illudersi e fa a fidanza colla sua non mai smentita furberia, ma questa volta rende proprio l'immagine della donnicciuola della favola, che, mentre portava in testa la secchia del latte, imaginando di diventare ricca vendendo il latte e comperando le galline, vendendo le galline e comperando gli agnelli e poi i buoi e poi le case e palazzi, si mise a saltellare dall'ailegrezza: cadde la secchia e tutto il latte versossi. Così Depretis. Egli prende per oro di coppella il linguaggio lusinghiero dei giornali ufficiosi, nelle ultime elezioni trova motivo di credere che il passe è col governo; colla nomina dei Segretari Generali si avvisa di aver eliminati i malumori della Sinistra storica e si tiene sicuro di sè e lascia che gli auguri gli annunzino la prossima caduta.

rabil coraggio, anche per non rattristare viemmaggiormente il padre, chiunque, vedendola, avrebbe potuto persuadersi della duplice lotta che s'agitava in lei, a meno che non fosse d'intelligenza completamente ottusa! E come mai padron'Antonio non voleva o non poteva persuadersi di ciò ? Ed egli al consiglio del dottore ci aveva pensato, anzi molto pensato, e aveva deciso, per intanto, di temporeggiare. Inoltre egli si era rivolto all'Agata e l'aveva richiesta se la Eisa le avesse mai parlato di Gigi, accennato al desiderio di sapere sue nuove, alla speranza di rivederlo, se proprio lo amava ancora; l'aveva, insomma, circuita di mille domande, e ne aveva in risposta certe mezze frasi che di reciso non dicevano nulla; ed era in seguito a ciò che egli agiva così.

Or l'Agata non gli aveva detto veracemente ciò che in proposito sapeva. Se avesse intraveduto o almeno sospettato il motivo da cui padron'Antonio era spinto nel richiederia di ciò, avrebbe altrimenti parlato. Ella gli avrebbe detto i lunghi colloqui tenuti colla fanciulla, e dai quali emergeva come ella amasse sempre il figlio di comare Catte; gli avrebbe detto come qualmente sol per cagione di questo amore da lui potentemente, sciaguratamente contrariato, ella gemesse ora sur un letto di dolore; gli avrebbe detto dei castelli che ancara andava fabbricando

Abbiamo avuto a Roma l'on. Zanardelli. L'accordo fra lui e gli altri capipartito è stabilito e la catastrofe non può essere allontanata nemmeno d'un giorno

l giornali vi avranno detto l'estto del ballottaggio di domenica. Ha vinto l'Oraini per un centinalo e mezzo di voti! Dio mio, quale vittoria! Nessuno se ne rallegra poiche tutti qui sono convinti che l'Oraini, come il Ricciotti, è un'emanazione del Coccapiellerismo. Accorsero alle urne appena 4000 elettori — su 2600 — e ciò basti a farvi capire quanto di agusto, e ragionevole disgusto, ci sia nel corpo elettorale romano.

elettorale romano.

L'Orsini accusò il Ricciotti, questi accusò Orsini: i programmi da essi pubblicati erano libelli addirittura: si contesero fino all'ultima ora il terreno colla ferocia felina di chi vuole a tutti i costi crearsi una posizione, blandendo d'altro canto gl'ingenui elettori con promesse sesquipedali, irrealizzabili, utopistiche E intanto chi sconta il peccato altrui sono gli elettori onesti che preferiscono astenersi dalla lotta, piuttosto che aver sulla cosclenza il rimorso di aver mandato alla Camera gente siffatta. Ripeto quanto vi dissi nell'ultima mia. L'idea dell'Esposizione ha fatto molti passi indietro ed il corpo elettorale romano si è completamente — e forse ingiustamente, messo al livello dei candidati. E, sperabile che la Camera annulli l'elezione Orsini il quale è americano e che alle nuove lotte politiche il retto spirito della popolazione trovi ut battesimo cancellatore di tante e tante macchie.

Qualche notizia del Vaticano Si tratta nientemeno della soppressione della legazione portoghese presso il Vaticano. Nel suo soggiorno a Roma, la regina Pia fece domandare quale accoglienza avrebbe avuto presentandosi nei sacri palazzio e Sua Santità fece rispondere che in genere non si amava la visita di persone che erano in buoni rap-

colla fantasia la buona fanciolla nonostante che tutto le andasse per traverso; gli avrebbe detto come mai contro di lui una parola di rammarico o rimprovero rosse uscita dalle labbra di lei; questo e molt altro ancorsi gli avrebbe petuto dire. E forse le sue parole lo avrebbero deciso a tradurrei in fatto il consiglio del vecchio dottore.

« O babbo, perdonani li o non lo posso scordare l... » Questa ingenua, sincera con-

« O babbo, perdonami! io non lo posso scordare l.... » Questa ingenua, sincera con fessione sfuggita alla fanciulia nella narrativa del sogno, non fu dunque intesa da padron Antonio ?....

La Lisa, in grazia di quella compenetrazione che danno certe malattie più morali che fisiche, intravedeva tutta quanta la lottache si agitava nell'animo di suo padre; ed una speranza superbamente bella la sorreggeva ancora, come l'aveva sempre sorretta e data la forza di resistere alle prese del male:

e data la forza di resistere alle prese del male.

Quando poi l'Agata venne a riferirle di ciò
che l'aveva richiesta padron'Antonio, ella biandamente sorrise e sol si dolse alquanto che
la buona donna avesse mentito. Perchè non
dirgli tutto l' Intempestiva forse e certo d'indublio effetto gli verrebbe ora la vera versione, ed è per codesto timore che ella si
fece promettere dall' Agata che manterebbe

all'occorenza il sistema delle mezze risposte.
Intanto in padron' Antonio si agitava la
reazione. — Succede molto spesso nell'uomo

porti col Quirinale. Per questo fatto l'ambaaciatore portoghese lascierà Roma. La rispo-sta del Pontefice è significantissima e molto lusinghiera per i fautori della conciliazioni

La salute del Papa non è molto soddisfacente: non è malato proprio, ma assai deperito e chi lo vide, assicura che quasi non lo si riconosce più, così è scarno, pallido, cadente. Sfido lo: egli abituato ai liberi orizzonti, all'aria pura dell' Umbria verde, star chinso, chiuso, chiuso nei palazzi apostolici i Adesso egli pensa ai regali che farà come dono nuziale alla sposa di un suo nipote al quale ha assegnato 100,000lire di appanhaggio. L'obolo di S. Pietro fa anche le spese matrimoni.

Abbiamo quattro querele. Prima, Arbib contro Coccapieller — seconda, Orsini contro contro Ricciotti — terza, Ricciotti contro la Capitale — quarta, Cesana contro Vassallo. Il Cesana è direttore del Messaggero, giornale, politicamente parlando ne carne, ne pesce; moralmente poi, coccapiellerist: fingendo di non esserlo. Il Vassallo. direttore del Fracassa, chiamò il Cesana, e ripetutamente, nomo senza riputazione e il Cesana coraggiosamente... gli sporse quereta. La pancia è sempre bene serbarla per i fichi.

Un sergente ieri l'altro si snicidava vella caserma Serristori. Aveva fatti molti debiti per coltivare una relazione erotica con una ragazza.. troppo esigente e preferì la morte alla retrocessione. Giovane sventurato...... dormi, dormi l

#### CRONACA CITTADINA

I palazzo dell'Esposizione si lavora febbril-A l palazzo dell'Esposizione si lavora febbril-meute. Fra gli espositori è una gara au-mirabile. Il friuli si farà apprezzare artisti-camente e industrialmente. Oltre ai dipinti ndicati nei precedente numero, ne vedemmo del Rizzi, del Cragnolini, della Marinoni, del Comuzzi, acquerelli del Pontini. La raccolta esposta dal Marignani in intaglio e scultura la soffermare con molto interesse il visitatore. Si sianno mettendo a posto le vetrine dei fratelli Janchi, Fanna, Zuliani, Livotti, Biagio Moro. Tessuti, stoviglie, laterizi, paraful-mini, campioni di gesso, carta, vernici, mo-biglie d'appagare ogni gusto: tutto si sta ordinando con garbo.

Il cav. De Poli esporrà il busto in bronzo di finribaldi. modellato del Chieratia Satto

di Garibaldi, modellato dal Chiaradia. Sotto la vasta tettoia stanno raccolte una infinità di macchine agrarie. Nell'altro cortile il Da Ronco erige fontane, padiglioni in cemento.

che, dopo che la ragione ha tentato ripetutemente di distruggere gli impulsi e i desideri del cuore ed è lì lì per ottenerne vittoria, questo trionfa appieno. Da che proviene ciò?

Richiamare, e al più presto possibile Gigi.

Ma dove si trovava egli? A chi rivolgerat
per avere sue nuove? Verrebbe egli? Che
mai alla Lisa avesse scritto una riga? Che tra loro dee non ci fosse proprio corrispon-

Risolse di rivolgersi alla madre di Gigi per aver spiegazione simeno a qualcuna delle tante domande a cui invano cercava rispondere in modo che gli andasse a verso — un delicato riguardo, facile a comprendersi, trattenendolo dal far capo alla Lisa od alla donna che le porgeva assistenza.

Era già notte quando usci di casa. Percorse rapidamente il villaggio in quasi tutta la sua lunghezza. Giunto alla capanna di Gigi, bussò un legger colpo alla porta.

— Chi è ? -– domandò dal di dentro una flevole voce.

- Aprite, comare Catte: sono io, Antonio.

- Andate, andate l....
- Per l'amore di Dio, Catte.... aprite. Vi

ho da parlare di Gigi....
Dopo un brevissimo istante la porta si aprì ed egli entrò. (Continua).

GIOVANNI ITALICO JACOB

Sul timpano del palazzo si colloca il mosaico del Facchina.

T Comitato del Reduci, e l'Esposizione. La Società dei Reduci avrebbe dovuto prendere un po' più a cuore la mostra dei docu-menti relativi alla storia del risorgimento nazionale. Ha fatto un bel nulla e ciò è da

deplorarsi vivamente. Preghiamo quanti tengono stampe, disegni, canzoni popolari, inni nazionali, monete, me-daglie, armi, libri, manoscritti, iscrizioni, biografie, proclami, circolari, decreti, atti le-gislativi, bandiere ecc., cose tutte riguardanti il nostro risorgimento a volerle inviare immediatamente ai Comitato dell' Esposizione, che le custodirà gelosamente. Il Friuli che fece una lotta si lunga, si accanita allo straniero, conviene figuri degnamente in questa

Reste ed un cronista. Secondo il cronista del Giornale di Udine il modo per non buscarci dei tangheri e degli imbecilli è quello di spendere delle migliaia di lire in feste, mettendo, ben inteso, le mani nelle saccoccio dei contribuenti. Già sono tanto buoni! Si comprende perfettamente che l'ottimo con-fratello, con quel suo bel faccione da vicario foraneo sospeso a divinis, prima di scrivere va a fare delle scappellate -- e scappellate tali che potrebbe andar superbo un primate di S. Madre Chiesa che le ricevesse — al se-natore in via Zanon ed al Prefetto. Ricevuta l'intonazione mattutina si scrive dando indirettamente dei tangheri e degli imbecilli a coloro che volessero andare a rilento nelle spese in feste, viste le sconfortanti condizioni del bilancio comunale.

I leone e l'ufficio tecnico municipale. Il leone, rinchiuso nella gabbia e ravvolto nei cenci, minaccia di starsene il per qualche tempo, essendo nato il timore all'ufficio tecnico municipale che la colonna non possa sostenere tanto peso. Veramente, questo timore venuto all'ultima ora, rivela che al detto ufficio si fanno le cose con alquanta leggerezza; ma il timore sorto nel non ancora cavaliere monsieur Puppati non dovrebbe avere alcun fondamento perchè il peso del leone non può che far guadagnare in solidità la colonna. Come questa sostenne il vecchio leone per duecento anni, potrà sostenere il nuovo per altrettanti almeno. Tremano i campanili, le colonne, i nasi e certe epe che si ribellano al panciotto, eppure non cadono!

I busto Cella ed il Governo. Vuolsi che il Governo si opponga a che il busto del compianto cittadino sia collocato sotto il loggiato S. Giovanni. Dopo la lapide Grovich sarebbe venuta la volta del busto Cella e probabilmente per ossequio all'Austria, la quale, da buona alieata, ci schiaffeggia in tutti modi. Il Consiglio Comunale ha deliberato, da più mesi, di porre il busto Cella sotto il loggiato S. Giovanni e precisamente a fianco del monumento ai caduti, e questo ritardo nel dare esecuzione alla deliberazione consigliare rivela che gatta ci cova.

Vedremo se la Società dei Reduci saprà prestarsi. Nel caso si confermi la notizia del veto posto dal Governo, diremo due parolette a Depretis, tanto da rinfrescargli la memoria sul viaggio fatto in Friuli nel novembre 1876 e sulle cose dette in quella occasione.

a forza motrice del Ledra e le industrie. Sembra che la speranza di veder sorgere alla grande cascata del Cormor un vasto cotonificio, che doveva dar lavoro a parecchie centinaia di operai, sia anch'essa sfumata. I motivi vuolsi che sieno due: insuffi-cienza di forza motrice e l'asciutta del canale di non meno di 15 giorni ogni anno per l'edi non meno di lo giorni ogni anno per le-spurgo. Quest'ultimo ostacolo lo sentimmo opporre anche quando si parlava d'utilizzare la forza motrice del Ledra per l'illuminazione elettrica della città. Le più rosse speranze fatte maestrevolmente balenare quando necessitava commuovere il Comune per trascinarlo nella garanzia del milione e 300 mila lire, sino ad oggi sono rimaste speranze. La forza di 360 cavalli vapore messa a disposizione di questo Comone ha dato largo sviluppo

alle nostre industrie uel campo sterminato della fantasia, di guisachè qui vediamo una cartiera, là un mulino, più in là un cotoni-ficio, più in là ancora un bel nulla. Il Ledra fa i suoi salti, ma le industrie sono sempre ai di là da venire.

a Commissione sanitaria municipate riuni-Ta Commissione sanagra manuspus la vasi nei giorni 10 e 11 corr., sotto la presidenza degli assessori Pirona e Lovaria, unitamente ai medici condotti del Comune. Ogni commissario espresse, sopra invito del medico municipale, le proprie idee sulle mi-sure sanitarie da prendersi e questi fece rapporto alla Giunta sull'esito delle due sedute. La sullodata commissione suggert parecchi nomi di persone d'aggregarsi alla stessa ed alle commissioni circondariali. A tutl'oggi la commissione s'è eclissata, ogni proposta fatta nelle due sedute restò lettera morta e la colpa si fa risalire all'assessore alla sanità.

La salute pubblica è vero ch'e ottima, ed è anche vero che furono prese parecchie mi-sure e l'acido fepico ed il cloro si respirano ad ogni scantonata; ma tutto non deve fermarsi li, perchè il marchese Colombi soleva dire: le accademie si fanno o non si fanno. Il colera si limita a mietere sulle coste dell'Africa, ma potrebbe venirgli il ticchio di varcare il Mediteraneo. Con S. E. Depretis non ci troviamo d'accordo sul prevenire, che in linea sanitaria.

Tombola e corse. Il giorno 15 agosto p. v. alle ore 4 pom. avrà luogo nella Piazza del Giardino la Tombola di beneficenza.

L'importo complessivo delle vincite è fissato in lire 1300.

Le corse cavalli avranno luogo nei giorni 12, 15, 19 e 21 delle stesso mese.

Ti commesso sanitario, al secolo Comelli, è incaricato della sorveglianza sui commestibili. All'apprendere questa notizia dall'ot-timo confratello qui di fronte, il cronista del Popolo si senti venir la quartana e da jer l'altro batte i denti, avvolto nel suo ferrajolo, da metter pietà persino ad un commesso esattoriale incettatore feroce di pentole. Colle notizie che vengono dall' Egitto sul colèra morbus, all'udire che al commesso sanitario, quanti commessi, misericordia! è affidata la sorveglianza sui commestibili, par di sentire un rivolgimento intestinale contro il quale non vale stringimento di freni. A-spettiamori i suffumigi anche alle frutta, carni, ecc. Breret

salazioni. Il Friuli vedendo che non si può ottenere una diminuzione del prezzo sul sale, ha pensato bene d'invocare dal Municipio una diminuzione delle esalazioni ch' emanano dal tempietto in Giardino grande. Chiedere si sta poco: ma sta a vedere se al palazzo civico si compiaceranno d' acconsentire alla invocata diminuzione? E non si potrebbero mo' diminuire un po' anche le corbellerie giornalistiche?

I « Friuli » e le abluzioni acquee. Il confra-tello di Via della Prefettura si rallegra che sia ritornato il bel tempo, perchè così egli dice, potremo fare nella vasca Stampetta, fuori Porta Venezia, ancora delle abluzione acquee.

Se fossero delle abluzioni di vino di Marsala o Capri potrebbero avere la preferenza a quelle dell'acqua del Torre; ma ad ogni modo ha fatto bene il Friuli a dire che nella vasca da nuoto si fanno abluzioni acquee. Non mauca mai che il sig. Stampetta voglia fare delle piacevoli improvvisate! Chi sa? Ma il Friuli assicura positivamente che le abluzioni saranno proprio acquee. Dio che neccato !

Bagni. I camerini delle doccie e vasche solitarie nello stabilimento comunale sono frequentati da mane a sera. Acqua calda e fredda, limpida, pressione fortissima nelle doccie, servizio inappuntabile.

Il cielo s'è rabbonito, il termometro s'è rialzato: approfittiamo dunque di questi po-chi giorni d'estate che rimangono per consumare mezz' oretta allo stabilimento balneare, ove, nella gran vasca, all'esercizio del nuoto si può unire quello del remare. Ed inoltre si possono fare le abluzioni acquee, così almanco dice il *Friuli!* 

'Istituto Uccellis. In un articolo apparso 💶 nella Patria di martedi si enumerano i vantaggi di questo Istituto, fra i quali pri-meggiano il vasto locale, il vitto sano, la biblioteca, la villeggiatura, le 18 mila lire che spendono Provincia e Comune per sussidiare esso collegio, e le maestre provenienti da altre provincie d'Italia, meno due. Veramente, ed anche senza il veramente, l'estensore di quell'articolo, che potrebbe essere anche il com. Pecile, però non lo assicuriamo perchè non ci fa dato vedere il manoscritto, non fa molto onore alla nostra Provincia col mettere in ri'ievo che il personale insegnante femminino appartiene ad altre provincie. Sappiamo bene ch'egli non trova buono e perfetto che quello viene dal di fuori, è l'idea fissa di certi grandi uo-mini; ma pure converrebbe usare maggiore riguardo alla Provincia della quale s'è rap-presentanti. Conosciamo un signore tanto appassionato delle cose importate, che nel proprio orto non tollera ne il radicchio nè le carote nostrane. Per le seconde ha ragione, avendo queste la loro patria a Laibach, ma per i radicchi poi!

## Sulla tassa di ammissione della Società degli Agenti di commercio in Udine.

Se tra le sommesse aspirazioni mie avesse trovato posto il beneficio, per me, di poter largamente esporre i mici pensieri in seno assemblea della decorsa domenica, frase più, parola meno, avrei voluto dire quanto

in appresso qui scrivo.

Fautore, in massima, della riduzione alla tassa di buon ingresso, nel rassegnare l'ufficio presidenziale al signor Luigi di Marco Bardusco, a nome della cessata Rappresentanza, io gli raccomandava d'impegnare la novella Direzione a studiare se mai fosse possibile di facilitare l'accesso in Società ad un maggior numero di colleghi col rendere, in guisa opportuna, meno gravosa la tassa di ammissione, pur rispettando, e per nulla pregiudicando, gl'interessi de' soci inscritti.

E la nuova Direzione, con ammirabile premura, fece all'uopo i desiderati studi e ben presto assoggettò all'approvazione del Consiglio la proposta di ridurre la tassa di

ammissione:

dai 16 ai 25 anni a Lire \* 28 < 35 < \* 36 \* 45 < « 12

lo bo dovuto oppormi, in Consiglio, a quella proposta perchè è straniera in me l'abitadine di accettare una cosa che perfettamente non mi convinca e non poteva, a prim'entro, decisamente convincermi un progetto che per quanto logico esatto ed equo si fosse, trattandosi di computi matematici e raffronti statistici, non era accessibile all' intelligenza mia senza l'anticamera di un esame pa-

Ma fui il solo a non capire il progetto, tant' è che il Cousiglio. Direzione compresa,

se lo votava ad unanimità,

Arrogi a questo che la mia opposizione era suffragata da una controproposta, la quale, a parer mio, non ledeva punto gl'in-teressi degli associati ed associandi: io aveva in mente di propugnare la riduzione della tassa di ammissione ad una sola categoria di L. 6, ritardando, per controbilanciare il minor reddito dell'ammissione, di 4 mesi i benefici dello Statuto.

Ma la mia controposta non fu presa in considerazione.

Eppure mi sembrava che, per gli effetti del progetto sostenuto dalla Direzione, tosse, se non ingiusto, assai poco corretto creare differente onere tra socio e socio pur conservandone identico diritto, e mi pareva fosse turbata non solo l'eguaglianza dei soci che deve essere sacra in un istituto, ma ne de-rivasse eziandio pregiudizio agl'interessi de' soci inscritti i quali, oltre al merito di essere

stati i primi nel rispondere all'appello, eb-bero il sagrificio della maggior tassa di ammissione, mentre in altri istituti, di pari natura, si accorda il minor tasso ai primi

inscritti e lo si aumenta ai venturi. Per citarne uno, dirò dell'accreditato Sodalizio tra i viaggiatori di Milano, ove i soci fondatori pagarono lire 40 di tassa d'ammissione e 4 lire d'onere mensile, mentre i nuovi soci pagano ancora la ingente tassa di lire 40 per l'accesso sociale, ma il contributo mensile è portato alla bella cifra di

L'articolo 30 del nostro Statuto stabilisce la costituzione d'un fondo Riserva col concorso delle tasse d'ammissione, ed io avrei voluto che quel fondo non ne risentisse danno veruno, e verrò poi a dirne il perchè.

Ne, colla mia proposta quel fondo sarebbe stato infirmato giacche io intendeva vi si riversassero in esso i prodotti dei 4 mesi nei quali si ritarderebbero i benefici dello Statuto pei soci paganti le sole 6 lire d'am-

missione.

Mi fu fatto osservare che questo sistema darebbe un imbarazzo all'amministrazione per la matricola dei soci che andrebbero in differenti epoche ad acquisire i benefici sociali ed inoltre che sarebbe ipotetico l'indennizzo al fondo Riserva coll'incameramento delle contribuzioni derivanti dai quattro mesi di ritardato beneficio, poichè onde l'inden-nizzo fosse effettivamente reale bisognerebbe che i soci si ammalassero in quei quattro mesi e quel tanto che la Società dovrebbe pagare per la loro malattia, non pagandolo, costituirebbe l'indennizzazione al fondo Riserva.

Sono, queste, due osservazioni che, guardate alla sfuggita, hanno un certo valore. Ma, ripiegandovi sopra lo sguardo, ognuno s'accorge che se nello registrare la data dell'inscrizione d'un socio si deve allibrare la scadenza in cui esso va a godere i benefici sociali, tanto varrà d'imbarazzo conteggiare nella matricola i tre anni dei soci primitivi, quanto i tre anni e quattro mesi, dei nuovi soci, e mi parrebbe di offendere la suscettività degli amministratori se neppur lonta-namente sospettassi in loro l'accennato imbarazzo.

Io merito alla seconda osservazione dirò a voce alta che per quanto si possa contare sulle robuste fibre dei nostri soci e per quanto solletichi la speranza dei rinunciatari al sussidio per malattia, (colle quali circostanze gli avversari miei troverebbero nella mia controproposta ipotetico l'indennizzo al fondo Riserva) bisogna tenere gelosissimo conto nella riforma di uno Statuto dei computi che lo inspirarono.

Ora se questi computi hanno dato la media di tre giorni di malattia per socio all'anno, inverità, codesta base, per chì spassionatamente ragioni, deve aver ben maggior va-lore che non sia la fidanza sulle rinuncie e

sulla salubrità dei soci.

Per lo che io mi sarei sentito abbastanza tranquillo nel ridurre la tassa d'ammissione a L. 6, col ritardare di 4 mesi i benefici dello Statuto.

Ma la mia idea, garzoncella, non ha tro-vato uno sposo in seno al Consiglio e do-vette ritornarsene, immaritata, nelle braccia del genitore.

(Continua)

PIO ITALICO MODOLO.

reatro Sociale. Anche lo spettacolo d'o-L pera si può dire che non fallirà alle a-spettative. Le prove del Rigoletto procedono e se nulla osterà, la prima rappresentazione avrà luogo il 4 agosto. I nomi degli artisti che interpreteranno lo spartito ci sono promessa di un esito felice.

1 dott. Ugo Lanzi di Palmanova fu assai festeggiato da colleghi, professori ed Autorità cittadine al suo partire da Padova. Gli fu dato un banchetto e furono pronunciati vari brindisi cordiali. Ci compiaciamo di codeste dimostrazioni d'onore fatte ad un egregio nostro comprovinciale cui si schiude un bell'avvenire.

#### ULTIME NOTIZIE

Roma, 27. Solidati-Tiburzi lassunse questa mattina il Segretariato Generale al ministero di Grazia e Giustizia.

Si dice che il governo intenda impedire il gran pellegrinaggio che si sta organizzando nell'Alta Italia.

Vienna, 27. Si telegrafa da Berlino alla Hamburger Correspondenz : Ci si informa da fonte attendibilissima che, dopo l'incontro del nostro imperatore con l'imperatore d'Austria Ungheria, verrà deciso se quest'ultimo debba rendere la visita al Re d'Italia a Monza. Trattative in proposito furono intavolate fra Bismark e Kalnoki. «

(N. d. R.) Molto confortante, questo tele-

gramma, per la dignità d'Italia!
Caltara, 27. Nel conflitto coi Malissori, i Turchi battuti, fuggirono abbandonando al nemico cento fucili e molte casse di muni-

G. B. DEFACCIO, gerente responsabile.

## Con UNA Lira

SI POSSONO VINCERE

## CENTOMILA LIRE

Con 5 Lire si può vincere L. 500,000 Con 100 Lire si vince sionramente un premio Con 5400 Lire si hanno premi sicari e

quintuplicati per ogni estratto A queste eccezionali combinazioni di vincita si concorre acquistando Biglietti idella

#### LOTTERIA DI VERONA

ciascuno al prezzo di LIRE UNA Programma completo delle vincite e delle condizioni della Lotteria, pubblicato in italiano, francese, inglese e tedesco, e distribuito gratuitamente dovunque è attivata la vendita.

Profittare di quest'ULTIMO PERIODO DELLA EMISSIONE per chiedere centinala completi e biglietti delle cinque categorie, dal numero eguale, concerrendo in tal medo, dalla vincita minima di Lire cento, alla massima di

# NEZZO MILIONE

#### QUESTA LOTTERIA

creata per alleviare i danni dell' inondazione è veramente unica per quantità e valore di premi: 50,000 vincite dell'effettivo va-lore complessivo di DUE MILIONI E CINQUECENTOMILA LIRE

#### NESSUN' ALTRA LOTTERIA

in Italia od all'estero riserva in vincite la metà del suo capitale, pagando i premi in contanti a domicilio dei vincitori senza la menoma deduzione e secondo il PRECISO valore dichiarato nel programma.

#### LA DATA DELL'ESTRAZIONE

sara fissata tra breve: verra annunziata in tutti i giornali e partecipata ai compratori di biglietti, che in seguito riceveranno gratts il bellettino resetale il bollettino ufficiale.

La spedizione del biglietti si fa raccomandata e franca di porto in tutto il Regno edill'Estero per le richieste di un centinaio e più : alle richieste inferiori aggiungere censitesimi 50 per le spese postali.

Per l'acquisto di Biglietti rivolgersi in GE-

NOVA alla Banca F.Ili CASARETO di Esco, via Carlo Felice 10, incaricata della emissione — F.lli BINGEN Banchieri, piazza Campetto, 1 — OLIVA Francesco Giacinto, Cambia-valute, via S. Luca, 103.

In VERONA presso la Civica Cassa di Risparmio. In tutta Italia presso i Cambiavalute, le Casse di Risparmio, la Banche Po-polari, le Esattorie Erariali e Comunali In UDINE presso i signori BALDINI e

ROMANO Cambiavalute in piazza Vittorio Emanuele.

## NSERZION

#### Reale Stabilimento Farmaceutico

#### A. FILIPPUZZI

« AL CENTAURO » IN UDINE

Cura, primaverile-estiva. Sotto questo nome intendesi ricordare al pubblico come in quest'epora sia necessario rigenerare tutto l'organismo e togliere ad esso tutti quegli umori rattivi che producono rilassamento di forze, inappetenze, debolezze di stomaco e riordinare i vasi sanguigni con immediata siatemazione della funzioni digerenti. I bambini, gli ndolescenti e gli adulti provano in questo periodo lo stretto bisogno di deparane più organi in genere da luuto ciò che non à atto ad una libera circolezione del sangue e di ristabilire l'apparato digerente, che, fra tutti, è quello che neggiormente richiede un efficace e pronto riguardo nel cambiamento della siagione. A tal nopo nel suddetto Stabilimento si preparano le Cure primaveriti coll'ainto della radici aperienti più scelle, quali sono la Cina, la Salsapariglia, la Poligala, ecc. I sali di Bromuro e Joduro di Potassio costituiscono la parte integrante di queste cure e vengono adoperati a seconda che la convenienza e le circostanze li suggeriscono, indispensabile pei bambini è la cura del rinomato OLIO DI MERLUZZO della Norvegia con e senza Ferro-loduto. Le madri prindano norma dal fatto che questo olio è utile per ti gliere i funesti principi di rachitice e per correggere una viziosa circolazione del sangue. Lo SCIROPPO DI CHINA E FERRO possiede la benefica prevogativa di combattere l'anemia, la claivali e le debelezza di giomaco. Aggiungasi a tutto ciò che lo Stabilimento Filippuzzi dispone delle più rinomate acque minerali come Prio. Celenino, Reineriane, Catultiane, Valdagno, Salspiadiche di Sales, Recoavo, Romegno, Vichy, Humquil Janos, ed Acqua della Coroma di Salebrumi in Siesia, una di quelle che accolta ed applicata con successo nella terapia ottenne in brevissimo tempo aviluppo e successo inestimabili.

successo inestimabili.

Fatta astrazione da tutte le specialità fino an cra enumerate, lo Stabilimento farmaceutico A. Filippuzzi non cessa di raccomandare le inavrivabili Poliverii Pettorali Pupel, radicale rimedio contro la tosse, lo Sciroppo di Bifosfolattato di calce e ferro, lo Sciroppo di Abete bianco, l'Eliwir Coca. l'Estrato Tamarindo Filippuzzi, l'Ordonatgico Politoli. l'Acquae dinaterina e la celebre Polivere Conservatrice Dell'Vino C. Buttazzoni, che ha ottenuto e per disconte dell'ottenere il ravore dei pubblico per i si mmi vantaggi che arreca alla tanto discussa o tanta desidente instrumentità dal vino.

na ottentto e perdura ballottanera il invore dei pubblico per i si nimi vantaggi che arreca alla tanto discussa e tanto desiderata ipalterabilità del vipo.

Le sostanze di chi si compoligono i suddetti preparati sono scelte e genuine, epperciò non ci dilunghismo più oltre nelle enumerazione delle loro virtà indiscutibili.

Assortimento di oggetti chimirgici, ortopedici, in gomina e deposito di specialità nazionali ed estere.

#### ANGELO PERESSINI UDINE

Deposito Carte e Carton d'ogni genere, oggetti di Cancelleria, Registri, Stampe

SPECIALITA

Carta da pacchi e per buchi a mano e a macchina - Carta Paglia della rigarta aa pacchi e per buchi a mano e a macchina — Carta Paglia della finomala Cartiera S. Lazzaro Cividale — Cartu e cartoncini da lettera e relative
puste con fiori, emblemi, corone, monogrammi, ecc. tuta novità in eleganti scatfitte, sin este à che naz onale — Cartu a mano russiana, Torchon, Canson, Fiume,
fic, a logli e in rottolo — Eleganti Astucci con due e tre pezz, cioè: Libro,
Tortub glietti e Portamonete legat in Avorio, Tartaruga, Madreperta, Felpa, Vetitto ecc. per regali — Registri a Francia e Germania come di proprio Laboratorio,
inciunti i formati e legature ilatutu i formati e legature

Assume qualunque lavoro tipografico e litografico.

#### Liquore depurativo di Pariglina

del Prof. Pio Mazzolini di GUBBIO e preparato dal Figlio Ernesto unico erede possessore del segreto.

Adottato nelle Cliniche - Brevettato dal Governo - Premiato dal Ministero d'Industria e Commercio - Mezzo secolo d'esperienza.

Nelle malattie scrofolose, erpetiche, celtiche, artritiche e nello scorbuto e l'infaticismo, nessuna Specialità Medicinale può vantare l'efficacia ed i costanti sucfaticismo, nessuna Specialità Medicinale può vantare l'efficacia ed i costanti successi della Pariglina di Gubbio che promovendo una maggiore attività nei processi secretivi e nutritivi massime nella stagione di primavera combatie e debella queste moleste e pericolose infermità. Illustri Clinici quali il Mazzoni, Ceccarelli, e Lalifenti di Roma, Pederici di Palermo, Gamberini di Bologna, Barduzzi di Pisa, Peruzzi, Casali e tanti altri lo adottano e lo reccomandano. La Pariglina di Gubbio oltreche è il più utile dei depurativi è anche il più economico, perchè racchiude in poco veicolo molto concentrati i principi medicamentosi Si raccomanda di diffidare da pericolose imitazioni e preparati amonomi che nulla hanno che fare con la rinomata Pariglina di Gubbio.

Unico Deposito in Udiue Francica Bosorca e Pariglipi.

Prezzo Boltiglia intiera L. 9 e mezza L. 5.

Per sole Lire 2 un pacco contenente DODICI Portaritratti OBERDANK di una solidità e lucidità insuperabile.

Sono vendibili presso l'afficio del nostro Giornale.

Si spedisce a richiesta franco di porto a chi aggiungera alle suddette 2 lire cent. 30 in francobolli.

## Per la prossima esposizione

DI VINI E LIQUORI

Completo assortimento di bottiglie nere della rinomata fabbrica Siemens.

Prezzi convenientiesimi. Rivolgersi alla Ditta

EMANUELE HOCKE MERCATOVECCHIO

## Sarcofaghi di metallo.

Queste casse sepolorali oltre ad essere garantite per la loro solidità, sono vendibili a prezzi modici.

Unico deposito in Udine presso la Ditta E. HOCKE.

## Conserva di Lampone

(Frambois)

di primissima qualità alla Drogheria di F. Minisini, Udine.

Da non temersi concorrenza

## DITTA EMANUELE HOCKE.

Udine - Via Mercatovecchio

Grande assortimento servizi da in terraglia finissima di tavola Prussia (Marca: Villerg et Boch).

Servizio da tavola completo per 6 persone — N.º 38 pezzi — prezzo da L. 19 a L. 25.

Idem per 12 persone — N.º 75 pezzi da L. 36 a L. 45.

Servizio da tollette a prozzi modicissimi.

#### D'AFFITTARE

in Piazza Vittorio Emanuele

gli ex locali della Banca Popolare Friulana

Per maggiori schiarimenti rivolgersi si sottoscritti

FRATELLI DORTA:

Col mezzo del Solfito di calcio chi micamente puro preparato nel Laboratorio della Scuola Agraria Pro vinciale di Gorizia. Si vende al prezzo di L. 8.50 al Chilogramma con istruzione sul modo di usarlo. Esclusivo deposito alla Drogreia di FRAN-CESCO MINISINI in UDINE.

## Appartamento d'affittare

in Via della Prefettura N.º 2.